# Lingua enindhilyagwa

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

L'Enindhilyagwa (conosciuta anche sotto altri nomi; vedere sotto) è una lingua australiana aborigena isolata parlata dal popolo Warnindhilyagwa su Groote Eylandt nel Golfo di Carpentaria nel nord dell'Australia. Uno studio del governo australiano del 2001 (consultabile qui (https://web.archive.org/web/20050717074922/http://www.deh.gov.au/soe/techpapers/languages/indicator3d.html)) ha identificato più di un migliaio di parlanti, sebbene vi siano relazioni che parlano di tre migliaia di parlanti.

### **Indice**

Nomi

Classificazione

**Fonologia** 

Vocali

Consonanti

Fonotattica

Grammatica

Classi nominali

Bibliografia

Collegamenti esterni

### Enindhilyagwa

Angdaadam

Parlato in Australia

Locutori

**Totale** 1.000 - 3.000

**Tassonomia** 

Filogenesi Lingue australiane

aborigene lingue isolate **Enindhilyagwa** 

Statuto ufficiale

<u>Ufficiale</u> Australia, Groote Eylandt,in nel Golfo di Carpentaria,

nel Territorio del Nord,

Codici di classificazione

ISO 639-2 aus

ISO 639-3 aoi (http://www.sil.org/i

so639-3/documentation.as

p?id=aoi) (EN)

Glottolog anin1240 (http://glottolo

g.org/resource/languoid/i

d/anin1240) (EN)

# Nomi

Altre varianti includono:

- Andiljangwa
- Andilyaugwa
- Anindilyakwa (usato da Ethnologue)
- Aninhdhilyagwa (usato da R. M. W. Dixon's *Lingue australiane*)
- Enindiljaugwa
- Enindhilyagwa
- Wanindilyaugwa

Conosciuta anche come **Groote Eylandt** per la sua posizione. Un altro nome è **Ingura** o **Yingguru**.

### Classificazione

Sebbene venga a volte raggruppato tra le <u>lingue gunwinyguan</u>, l'Enindhilyagwa non sembra essere imparentato con nessun'altra lingua australiana e i recenti tentativi di <u>Nicholas Evans</u> di ridurre il numero di lingue parlate in Australia lo hanno messo tra le lingue isolate.

# **Fonologia**

#### Vocali

L'analisi delle vocali dell'Enindhilyagwa è aperta all'interpretazione. Stokes (1981) lo analizza come dotato di quattro vocali fonemiche, /i e a u/. Leeding (1989) lo analizza come dotato di appena due, /± a/.

#### Consonanti

|            | periferiche |                 |             | laminari |                | apicali   |             |
|------------|-------------|-----------------|-------------|----------|----------------|-----------|-------------|
|            | bilabiali   | <u>velari</u>   |             | nolotoli | dontali        | alveolari | retroflesse |
|            |             | Non arrotondate | arrotondata | palatali | <u>dentali</u> | aiveolari | retroffesse |
| Stop       | <u>p</u>    | <u>k</u>        | <u>k</u> w  | <u>c</u> | <u>t</u>       | <u>t</u>  | t           |
| nasali     | <u>m</u>    | <u>n</u>        | <u>ŋ</u> w  | р        | ñ              | <u>n</u>  | <u>n</u>    |
| laterali   |             |                 |             | <u>¥</u> | <u>1</u>       |           |             |
| rotiche    |             |                 |             |          |                | <u>r</u>  | 7           |
| Semivocali |             |                 | w           | į        |                |           |             |

#### **Fonotattica**

Tutte le parole Enindhilyagwa finiscono in vocale. All'interno di una parola possono comparire gruppi di tre consonanti.

### Grammatica

#### Classi nominali

L'Enindhilyagwa ha cinque generi, ognuno di questi caratterizzato da un prefisso:

- Maschile
- Maschile non umano
- Femminile (umano o non umano)
- Inanimato "lustro", col prefisso a-.
- Inanimato "non lustro", col prefisso *mwa-*.

Per i <u>pronomi legati</u>, al posto delle classi "maschile umano" e "maschile non umano" vi è un'unica classe "maschile".

Tutti i nomi nativi hanno un prefisso di genere, ma alcuni prestiti possono esserne sprovvisti.

# **Bibliografia**

- V. J. Leeding, Anindilyakwa phonology and morphology, PhD dissertation, University of Sydney, 1989.
- V. J. Leeding, *Body parts and possession in Anindilyakwa*, in Chappell, H. and McGregor, W. (a cura di), *The grammar of inalienability: a typological perspective on body part terms and the part-whole relation*, Berlin, Mounton de Gruyter, 1996, pp. 193-249.
- J. Stokes, *Anindilyakwa phonology from phoneme to syllable*, in Waters, B. (a cura di), *Australian phonologies: collected papers*, Darwin, Summer Institute of Linguistics, Australian Aborigines Branch, 1981, pp. 138–81.

# Collegamenti esterni

- (EN) Lingua enindhilyagwa, su Ethnologue: Languages of the World, Ethnologue.
- (EN) State of Indigenous Languages in Australia (https://web.archive.org/web/2006090818215 9/http://www.deh.gov.au/soe/techpapers/languages/index.html) (2001). Department of the Environment and Heritage.

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua\_enindhilyagwa&oldid=109668606"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 27 dic 2019 alle 13:46.

Il testo è disponibile secondo la <u>licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo</u>; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.